







## SOCIETÀ PROMOTRICE

## DELLE BELLE ARTI

IN TORINO

## RICORDO

DELLA

## LII ESPOSIZIONE

1893



TORINO

A SPESE DELLA SOCIETÀ

Dicembre 1893.

Stamperia Reale della Ditta G. B. Paravia e Comp.

(Figli di I. Vigliardi-Paravia)

Torino, Via Arsenale, N. 29.

1645 (950M) 6-XII-93.





Progetto di nuovo ponte Maria Teresa — D'Aronco Raimondo, Architetto.

## DIREZIONE PER L'ANNO 1893

Presidente . . . . - BALBO BERTONE DI SAMBUY Conte Ernesto.

Vice-Presidente . — TOESCA DI CASTELLAZZO Conte Avv. Gioachino.

Tesoriere . . . . - PEYROT Car. ALBERTO.

Consiglieri . . . . - RIZZETTI Cav. Uff. Angelo, Segretario.

Id. ... - REY Cav. Guido, Vice-Segretario.

Id. ... - MANNO Cav. Efisio.

Id. . . . . - BRAYDA Cav. Ing. RICCARDO.

Id. ... - TURLETTI Cav. CELESTINO, Pittore.

Id. . . . . - GHIRARDI CESARE, Pittore.

Id. ... — BISTOLFI Cav. Leonardo, Scultore.

Id. ... - ALLASON Cav. Prof. SILVIO, Pittore.



### CENNI STATISTICI

SULL'ESPOSIZIONE DEL 1893

L'Esposizione restò aperta dal 6 Maggio al 25 Giugno, cioè cinquantun giorni.

La onorarono di una loro visita le L.L. A.A. R.R. il Duca d'Aosta, la Duchessa di Genova madre e S. A. I. e R. la Principessa Lætitia.

I visitatori a pagamento furono 9948.

Le opere presentate per l'Esposizione furono 552 e ne vennero ammesse 472, cioè:

| Dipinti a olio |     |    |   |   |  | , |  |  | N. | 365 |
|----------------|-----|----|---|---|--|---|--|--|----|-----|
| Acquerelli .   |     | ,  |   | , |  |   |  |  | *  | 1.5 |
| Incisioni      |     |    |   |   |  |   |  |  | *> | 4   |
| Ceramiche .    |     |    |   |   |  | , |  |  | ** | 3   |
| Pastelli       | ٠   |    |   |   |  |   |  |  | >> | ΙI  |
| Tempere        |     |    |   |   |  |   |  |  | >> | I   |
| Miniature .    |     |    |   |   |  |   |  |  | ò  | 2   |
| Disegni        | ٠   | ٠  | , |   |  |   |  |  | >  | 4   |
| Arazzi (imitaz | ion | e) |   |   |  |   |  |  | >> | 2   |

| Disegni         | e ? | Modelli | Arcl  | nit | etto | onic | i |   |  | N. | 13 |
|-----------------|-----|---------|-------|-----|------|------|---|---|--|----|----|
| Sculture        | in  | marmo   |       |     |      |      |   | , |  | >> | 14 |
| *               | in  | bronzo  |       |     |      |      |   |   |  | *  | 17 |
| *               | in  | gesso.  |       |     | ٠    | ٠    |   |   |  | >> | 18 |
| <i>&gt;&gt;</i> | in  | terra c | cotta |     |      |      |   |   |  | >> | 2  |
| *               | in  | legno.  |       |     |      |      |   |   |  | ** | I  |

#### SOMME SPESE

| Dalla Famiglia Reale  |       |    |     | ٠ |    |     |      |      | L.  | 6575  |
|-----------------------|-------|----|-----|---|----|-----|------|------|-----|-------|
| Dal Municipio di Tor  | ino   |    |     |   |    |     |      |      | >>  | 4250  |
| Dal Gran Magistero o  | lell' | Oı | din | е | Ма | uri | ziar | 10   | >>  | 2000  |
| Da Privati            |       |    |     |   |    |     |      |      | >>  | 3910  |
| Dalla Società Promoti | rice  |    |     |   |    |     | ٠    |      | »   | 13050 |
|                       |       |    |     |   |    | Т   | TA.  | E.E. | T., | 20785 |

con cui vennero acquistate 52 opere d'arte.



#### CAPI D'ARTE

#### ACQUISTATI ALL'ESPOSIZIONE DEL 1893 (1)

#### Da S. M. il Re Umberto I.

« Rattrapé » (gruppo in bronzo) — Marazzani-Visconti Conte Agostino. Rose — Biscarra Signorina Emma. In Valle d'Ossola (strada del Sempione) — Calderini Marco. Un reduce — Bottero Maggiore Giuseppe. Fiori d'autunno — Allason Cav. Prof. Silvio.

#### Da S. A. R. il Duca d'Aosta.

Pescarenico (tempera) — Cattanco-Michis Signora Maria, Schizzo militare — Balestrini Carlo. Il convertito — Armenise Raffaele.

#### Da S. A. R. la Duchessa di Genova Madre.

Testina di fanciullo (bronzo) — Quadrelli Emilio. Pecetto Torinese — Allason Cav. Prof. Silvio. Varigotti — Ghisolfi Cav. Enrico.

#### Dal Municipio di Torino.

Silenzio verde (frammento in bronzo) — Contratti Luigi. Ultimi raggi — Bezzi Bartolomeo, « Aracne » — Stratta Ing. Carlo. Lettura segreta — Tesio Giacinto.

Dal Gran Magistero dell'Ordine Mauriziano.

Un dramma d'amore — Ghirardi Cesare.

#### Da Privati.

Addolorati (acquerello) —  $Giotti\ Germano\ -\ Cambieri-Vegezzi\ Cavaliere\ Carlo.$ 

Sosta (acquerello) - Gallian Amalia - N. N.

Caccia al cignale (piatto a fumo) — Lemmi Marco — BARBERIS Cav. Giacomo, Agente di cambio.

Caccia al coniglio (piatto a fumo) — Id. — Id. Id. Gli ultimi grappoli della mia vigna — Falchetti Alberto — RICCIOLIO

Gli ultimi grappoli della mia vigna — Falchetti Alberto — RICCIOLIO Conte Luigi, Generale in ritiro.

Crepuscolo (bronzo) — Bistolfi Cav. Leonardo — PAOLELLA Domenico, Capitano.

Sui monti — Faldi Arturo — CERIANA Vincenzo, Banchiere.

Alagna (Valsesia) — Fornara Sallustio — GAMNA Luigi.

Case a Millaures (Bardonecchia) — Allason Ugo — N. N.

Marina di Frisio a Posillipo — *De Mola Giovanni* — Giletti Dottore Alessandro.

#### Dalla Società Promotrice (2).

Calma mattutina (Prealpi sul Biellese) — Follini Carlo — PISA Cav. Giuseppe, Banchiere (Milano).

Naibi (giuoco di tarocchi colorati nello stile della fine del secolo XV) c relativa custodia — Vacchetta Giovanni — Vaccarino Giovanni.

Presso Rivoli — Ricca Prospero — Abrate Signora Aurora.

Eccolo finalmente! — Gaidano Paolo — CAMERA DI COMMERCIO ED ARTI di Torino,

Al campo di Marte (pastello) —  $Buono\ Eugenio\$ — Canaperia Piero, Capitano.

Testina in marmo — Rapelli Giovanni — Majat-Dettoni Sig. Annetta (Eredi).

In giardino (statuetta in bronzo) — Funagalli Celestino — ALOVISIO Cav. Francesco, Impiegato Governativo in riposo.

Testa in bronzo — *Rubino Edoardo* — PATRITO Claudio, Farmacista (Pont-Canavese).

« Corpus Domini » — Giani Giovanni — Buglione di Monale Cavaliere Ilario.

Acquafortista — Chessa Carlo — Simeom Cav. Alessandro.

Fior di prato — Melano Michelangelo — DETTONI Giovanni.

Mariuccia (busto in marmo) — Sassi Francesco — Calosso Avv. Tommaso (Eredi).

Vieni, mamma ha perdonato — Cosola Denetrio — Orsi Cav. Costantino. L'Uja della Ciamarella (dal ghiacciaio di Sea) — Viani d'Ovrano Cavaliere Mario — BLAVET DI BRIGA Giuseppe.

Le pervinche — *Pollonera Carlo* — Sella Comm. Quintino (Eredi). Ritorno dalla boscaglia (figurina in bronzo) — *Cometti Giacomo* — VI-GNOLO-LUTATI Dott. Cav. Celestino.

Friborgo (Svizzera) — Delleani Cav. Lorenzo — Anselmi Luigi, Procuratore Capo.

Ragazzina con gatto — Longoni Emilio — BAUER Roberto (Genova).

La piccola Lucia — Ricci Giuseppe — GAUTIER DI CONFIENGO Conte

Edoardo.

« Ncopp' e Scoglie » (statuetta in bronzo) — Jollo Domenico (vinto all'Estrazione dei premi della Società Promotrice delle Belle Arti di Napoli) — D'Angrogna Conte Emanuele.

Idillio - Cavalleri Vittorio - ARRIGO Filippo.

Tempo grigio — *Tominetti Achille* — Voli Avv. Comm. Melchiorre, Sindaco di Torino, Senatore del Regno.

Una gloria italiana (ceramica) — *Brambilla Francesco* — PANIZZA Comm. Barnaba, Architetto.

La prima ferita - Gandi Cav. Giacomo - VARRONE Felice.

La fontana (Envie) — Carpanetto Giovanni — MUNICIPIO DI CASALE.

Aprile - Tommasi Adolfo - GILARDINI Natale, Ingegnere.

Pesca interrotta (figurina in bronzo) — Debiaggi Casimiro — BACHELET Comm. Alfredo.

(1) Le opere di cui non è indicato il genere di esecuzione si intendono dipinti ad olio.

(2) I nomi in carattere maiuscoletto indicano i Soci Vincitori.



« Rattrapė » gruppo in gesso — Marazzani-Visconti Conte Agostino.

## RITRATTO D'UOMO

QUADRO AD OLIO

DEL PROF.

PAOLO GAIDANO

## RITRATTO D'UOMO

QUADRO AD OLIO

del Prof. PAOLO GAIDANO



onosco Paolo Gaidano, un pittore valoroso ed un artista nell'antico senso della parola, vale a dire più sollecito dell'arte che del successo, modesto e pieno d'idealità, dalla mano facile e pure coscienziosa, dallo sguardo

vivace e penetrante e dalla parola ponderata.

Mi è pure nota una delle sue opere principali, quella che fa solenne e pensosa la chiesa più bizzarra che originale, più pagana che cristiana di Carignano in Piemonte, colla grand'arte del frescante, quella che prova meglio di ogni altra la coscienza ed il valore dell'artista coll'armonica vastità del disegno e l'improvvisazione del colorito.

E mi è anche un pochino noto l'uomo di cui ha ora esposto il felice ritratto: gli sono anzi amico e di un'intimità che se alle volte mi pesa, tant'è, non posso sciogliere senza un atto di eroismo di cui non mi sento capace, o di grande viltà che mi ripugna. E poi, in fondo, gli voglio bene, ma d'un affetto severo e che non rinunzia al diritto di critica.

Malgrado la lieve ironia che gli ride sulle labbra, è un ostinato incorreggibile ottimista. E sì che n'ha viste delle barbine! Ma la sua fibra non è meno forte della sua filosofia: la vita essere una battaglia (e più contro di sè che degli altri) e pure valere meglio di quello che ne dicano gli uomini, ed egli ha amato il teatro mal-

grado i comici, le sue alpi malgrado gli osti ed i villeggianti, la patria malgrado gli avvocati ed i borsajuoli che n'hanno fatto il loro podere, le lettere nostrali malgrado la furia d'imitazione straniera che le opprime.....

L'amico mio, malgrado gli anni, i danni e le beffe della gentuccia cui stride la sua schiettezza ed a cui tornò utile ai tradimenti e agli abbandoni la sua buona fede, è d'umore inesauribilmente lieto: ci trova, egli dice, la sua vendetta contro la fortuna ora più che mai vaga di ciarlatani. Si contenta di poco l'amico mio!

Taluno dirà che questa giocondità senza fiele non appare guari nel ritratto; gli è che il pittore, sagace osservatore, ne colse la fisionomia nel momento in cui discorre, dinnanzi a molte persone, di qualche grave argomento: ora siccome l'amico mio sa per antiche prove che per afferrare e movere colla sola parola ed a suo talento il nostro pubblico così facilmente distrattile occorre abbarbagliarne la mente o toccarne il cuore, niente di più e niente di meno, il Gaidano, da artista che rispecchia vita e pensiero, ha colto, come doveva, anche questa preoccupazione, la nota caratteristica di chi parla ad una folla e sente di esserne giudicato e sa di doverla allettare, far pensare, commuovere, e, se gli è possibile, anche ridere, una cosa che non guasta nulla.

VALENTINO CARRERA.



RITRATIO

Allezza m. 1,05 — larghezza m. 0,79).

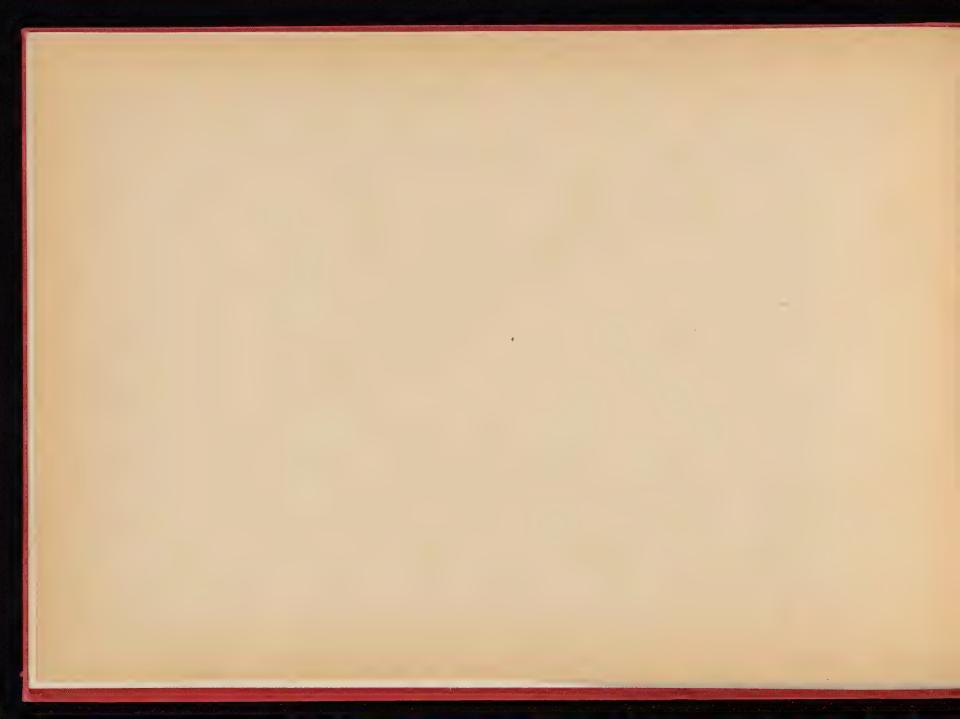

## IDILLIO

QU.1DRO

III

VITTORIO CAVALLERI

## IDILLIO

#### QUADRO di VITTORIO CAVALLERI



Montanina bella,
Che stampi quel bacione
Sull'amato faccione,
Sta attenta alla scodella
Che hai lì sotto l'ascella.....
Bada: chè a questo gioco,
Se dura un altro poco
E in sì dolce maniera,
Ho una paura matta
Che a casa questa sera
Non la riporti intatta......

D. C.

## RELIQUIARIO

FIGURINA in BRONZO

10

EMILIO QUADRELLI

## RELIQUIARIO

FIGURINAL in BRONZO

di EMILIO QUADRELLI



A fronte ha china un poco il fanciullo sottile: tien sovra il petto esìle l'urna: e vi guarda il gioco.

Niente è nell'urna scura che fa come la tomba: tutto dentro vi piomba, nulla dentro vi dura.

Fior di memorie, frutti di speranze e di tedi, lutti che furon fedi, fedi che furon lutti,

rose che l'amore ha, porpurei gerani che su dai sensi umani cresce la voluttà;



sorrisi fatti perle, piaghe fatte ametisti, quelli a vederli tristi, queste dolci a vederle,

tutto nell'urna scura che il fanciul tiene, piomba, ma nella breve tomba nulla resiste o dura.

Così, col viso un poco chino, e coll'occhio spento, nè triste nè contento seguendo il vecchio gioco,

tra il flutto interminato, fra la turba infinita il fanciullo Passato tien l'urna della Vita.

Cosimo Giorgieri-Contri.

## ARACNE

QUADRO AD OLIO di C. STRATTA

## ARACNE

#### QUADRO AD OLIO

di C. STRATTA



NCHE una volta, spesso, sul lavoro
Si fermava la man bianca e sottile,
Mentre il pensiero ritornava indietro
Verso l'ore felici, e co' suoi grandi
Occhi socchiusi essa vedea lui curvo
Sulla sua testa e risentia le dolci
Parole ardentemente susurrate.
A quel ricordo nelle vene un lungo
Fremito le correva e sulla bocca
Sentiva ancora il caldo bacio.

Adesso

Tutto è finito: non più la dolcezza Del riviver coll'anima un divino Ineffabile istante; non più il caro

 Lento vagare della fantasia

Fra ricordi e speranze e desiderî:
Or se la mano s'oblia sul ricamo
Ed erra l'occhio e par che lungi segua
Il balen d'un'idea, solo un pensiero
Domina quella piccoletta mente.

— Un pensiero sottil, ch'una sottile
Trama va ordendo con fine perfidia.

E tu, che forse in quest'ora ad un'altra

E tu, che forse in quest'ora ad un'altra Dici le cose che dicevi a lei,
Tu, che forse in quest'ora un'altra bocca
Premi sotto i tuoi baci, bada, bada,
La vendetta s'appresta..... O poveretto,
Iddio ti scampi dai fili d'Aracne!...

CARLO BERNARDI.

## LA PICCOLA LUCIA

QUADRO AD OLIO

DI

G. RICCI

## LA PICCOLA LUCIA

QUADRO AD OLIO

di G. RICCI



I va al cor, come un dardo, Il grave occhio profondo Di costei. Più la guardo Men mi sento giocondo.

Il passo vagabondo A lei dinanzi attardo, E mi chiedo: In qual mondo Annega essa lo sguardo?

Quale attonita idea Dà al suo fronte pallente Codesta ampiezza immensa? —

Non so. Costei mi crea Strani fantasmi in mente! È una bimba che pensa. П.

Oh magister sovrano Di forme e di colori, Mistico fiore umano Pensoso accanto ai fiori,

Bimba che inviti i cuori A non so che lontano Regno di larve, e esplori Col guardo un mondo arcano,

Perchè se il tuo s'affisa Occhio negli occhi miei, Rammento io Monna Lisa?

Ah, chi te pinse, ai rivi Bevve del ver! Tu sei Umana anima, e vivi.

CORRADO CORRADINO.



G Reet, Jup

and as Sylangh to a sylangh

G. Cofarat, ux

# La piccola Lucia



## PUNTA MOTTICCIA DALL'ALPE DI VEGLIA

QUADRO AD OLIO

DI

CARLO CRESSINI

## PUNTA MOTTICCIA DALL'ALPE DI VEGLIA

QUADRO AD OLIO
di CARLO CRESSINI



(Fantasia).

ARLA, o Monte, l'eterno linguaggio
Forte e grave dell'alte regioni,
Vibra, spandi il fulgente tuo raggio,
Svela al volgo l'alpestre mister!...
Faro eterno, favilla perenne
Sugli inetti il tuo lampo sprigioni;
Da' tuoi spalti, vedetta solenne,

O severi profili di rupi,
O ruenti cascate, o burroni,
O fantasmi evocati dai cupi
Gorghi,... o strano respir di torrenti...
Ansia altera di vette insidiate,
Calma pia di chiusi valloni,
Nuova luce, inni nuovi annunziate,
Nuova lingua parlate alle genti!

Segni ai fiacchi il robusto sentier.

Nevi eterne col sole lottanti
Piovon gemme che il vespero incende...
Scendon timide in rivoli erranti
E, fiumane, dan palpito al mar;
Così timido e terso il pensiero
Nato in alto, modesto discende,
E temprato alla fonte del vero
Nelle lotte gigante compar.

Parla, o Monte, l'idioma dei cieli,
Scuoti i tardi negli ozî fallaci,
La tua altezza i portenti riveli
D'un albor che tramonto non ha;
Ogni vertice in guizzo potente
Lanci, avventi le innumere faci,
Onde l'egro risorge valente,
Onde il fiacco redento si fa!

A. Rizzetti.

## INDICE

| Direzione per l'anno 1893                          | ٠ |  |  | ٠ | • | ٠ | Pag.        | -   |
|----------------------------------------------------|---|--|--|---|---|---|-------------|-----|
| Cenni statistici sull'Esposizione del 1893         |   |  |  |   |   |   | »           | 4   |
| Capi d'arte acquistati all'Esposizione del 1893    |   |  |  |   |   |   | ,           | ,   |
| Ritratto d'uomo — Valentino Carrera                |   |  |  |   |   |   | o           | 1.2 |
| Idillio — D. C                                     |   |  |  |   |   |   | *           | 1 , |
| Reliquiario — Cosimo Giorgieri-Contri              |   |  |  |   |   |   | ,           | 16  |
| Aracne — Carlo Bernardi                            |   |  |  |   |   |   | <b>&gt;</b> | 15  |
| La Piccola Lucia — Corrado Corradino               |   |  |  |   |   |   | *           | 2.  |
| Punta Motticcia dall'Alpe di Veglia — A. Rizzuari. |   |  |  |   |   | , | »           | 2.3 |









DX 81 2174 6/F

•

- .

. .

# TORINO 1893